





PALATINO P.6.37.2





01 a legger & insegnare almio figliuolo entia prouedi che sia saggio & riuerente 12 tal che sileui sopra aglialtri auolo ionoco alprimo. fate che uiua sempre in festa & in gioco Honestissimamente arempo & loco prima degno Iosafat rinchiuso nel palazzo Madamidice a sua serui. mali obnastica Diremi serui miei che uuol dir questo egno che mio padre mirien cosi rinchiuso sarebbe mai chio glifussi molestonamo di gegno che mba cosi da se cacciato & schiuso menfi fategli almeno in parte manifesto nsi & dire quante ilmio uiuer confulo & che glipiaccia sol lasciarmi un giorno andare un poco aspasso qui dintorno 1220 Vno suo seruo ua al Re & dice no decto in nome di Iosafat. Ilruo charo figliuol siracomanda lecto benignamente alla rua maestate Collazo & priegha & reuerente tidomanda che tu riuolga allui latua pierare di non nfermalli che lostar chiuso glie strana uiuanda 1falli & pargli che tu gliusi crudeltare di losafat uorrebbe sol che glidessi tanto agio palazo & chalmeno un giorno uscissi del palagio dice. IlRe uolro a sua baroni dice Andate adunque & montate acauallo







per uiuer sempre con si gran marryre almio parer felici son coloro dand sono mpo che disprezan del mondo ogni desire Za & forle chi non nasce e/piu beato per non uenire in si misero stato Za Dice ilmaestro a Iosafat. Figliuol queste son cose naturale padre di sentir huom uechieza affan ni & morre tra ne forza contro aquesto o ing egno uale che atutti e/dato una comune sorte ma ilpensar sempre aqueste cose tale da te discaccia come huom saggio & forte & di non essere nato anco e/ mal decto anni chogni coli cola escreara aqualche effecto Viene Barlaam alla porta come mer catante: & domanda di parlare a lo safat dicendo di uolergli mostrare certa gioia. Dio ticonserui & timantenga in uita anni io uengo a uisirar tuo signor degno & portogli a ueder tal margherita che ual piu che non ual tutto ilsuo regno perchella puo con sua uirtu infinita 11fine far sapiente un che e/di basso ingegno & ciechi & sordi & muti liberare eloro pero milascia altuo signor entrare 110 Risponde ilseruo a Barlaam.



Barlaam in cambio della gioia pro messa incomincia a predicare lafe de di christo a Iosafar. Colui chel cielo & luniuerso regge ilquale e una essenza in tre persone latua benignita sotto sua legge dirizi:che son sancte giuste & buone & della impresa che per me si elegge conceda gratia colla mia intentione ison dadio mandato a predicarti ella sua sancra fe manifestarri Forse a notitia tua non espalese che pelpeccato del primo parente ielu figliuol didio del ciel discele lute essendo staro quel disubidiente humano & finalmente humana carne prese & habito qui fralla mortal gento in bethleem nascendo di maria peccato uergine sempre dopo il parto & pria Fu crocifisso: & mostro carne uera & perseguito dal crudel tyranno rante con lasua madre uergine & sincera al più igno ando in exilio: & torno ilseptimo anno 000 & nel diserto con uita seuera 2016 stette quaranta giorni in grande affanno & usuendo prouo per troppo zelo ento fame sere dolore & caldo & gelo rilo dréto











rufela mifu da saui mia pronuntiato della che tu saresti ladisfactione & laruina del mio principato ma se ru segui in questa rua ignoranza tu mifarai crudel contro a mia usanza Iosafar alpadre. Tempo esdamare & rempo esda disdire e rendi rempo di pace & rempo di discordia (facto non electro sempre di ubbidire & intendi ne usar contro adio misericordia ologe sio uedro che miuoglia perseguire non chio cerchi da te pace & concordia ma dallaspecto tuo che non mipigli come serpente fuggiro gliarrigli IlRe siparce & corna poi a drie to con buone parole. Honora figliuol mio lamia uecchieza che troppo lubbidir alpadre eidegno Ilcielo & non uoler con questa tua dureza rouinar sottosopra ilnostro regno Iolafat dice. Ne con molti minacci o con dolceza non tibilogna affaticar lingegno nifta IlRe dice. Poi che reco non ual forza ne prieghi fa che sol questa gratia non minieghi honorate Seguira il Re dicendo.



siche alfigliuol del Recon tal menzogna non ardischin uenire alcun christiani ma se fia uer letua sancte doctrine io seguiro cua legge insino alfine IlRe dice che non dubiti. ta Non dubitar che tisia facto oltraggio defendi latua legge arditamente Dice Anacor seco medesimo. Io ho facro lafossa douio caggio & teso illaccio ouio daro alpresente esara buon tenere altro uiaggio & fuggir ilpericolo eminente bene eglie ral uolra senno a rimutarsi & buon sara col figliuol accostarsi Vno di quelli saui uenuti alla rrarlo & di dispura dice. Se tu colui che colla tua arroganza dimostri che noi siam tutti in errore ello & che hai hauto sol tanta baldanza di baptezar ilfigliuol del signore Risponde Anacor. Io son quel desso & ho ranta fidanza dispurando con uoi nel mio factore che tutti iluostro error confesserere & alla nostra fe concederere Seguita Anacor. Non uaccorgere uoi quanta stoltitia



PALATINO P.6.37.2





ilsenso ejuinto & lanima smarrita tanto che morte misarebbe uita Vno mago conforta il Re & dice. Non dubitar che siporra rimedio iho pensaro miglior fantasia chogni cosa siuince per assedio se tu uorrai seguir lauoglia mia io ritorro d'aquesto assanno e redio se non eluana lascientia mia IlRedice. Se tu fai questo una imagine doro ripongho: & sempre per mio idio tadoro Elmagho dice. Fa che di corre ebaron sien leuati & poste in cambio altrerante donzelle che tutti siano alla carne inclinati maximamente delle cose belle & io uno de mia spiriti incantati era mandero insieme a fornicar con quelle & farenlo per forza ritornare IlRe dice. Andare & fate quelle apparecchiare Dice il Realle donzelle. Accio chel facto ogniuna di uoi intenda uoi sarete menate in certo loco oue questa sara uostra faccenda di tener ilmio figlio i festa & i gioco arte



tu se giouane & bel non esser crudo & non disdire agliamorosi prieghi non ticoprir che non tiuarra scudo fuggi stu sai che conuien chio rileghi na di per cerro latua effigie eltuo colore loro. non mostra esfere in terra sanza amore Iosafat dice. Cioche tu prieghi indarno taffatichi lliero & incresciemi di te che non intendi quel che tu parli ne con chi tuldichi e uanneggiando a qual signor ostendi & quanto sieno accepti icor pudichi aquel signor che cieca non comprendi ilqual beato a re selconoscessi & salle mie parole tu credessi Ladonzella risponde. Se tu unoi chio consenta o chio ticreda sanza hauere altra fede o testimonio bisogna che una gratia miconceda chi micongiungha teco in matrimonio che tal leghame per quanto sicreda alla christiana fe fu sempre idonio epatriarchi & pietro hebbono spola pero faccendol fia laudabil cola Tolafat dice. Cotesto e uer chel matrimonio accepto fu sempre adio: ma que channo promesso







Leggere de propheti ogni scriptura 16 & ciascuna sibylla che non erra che de incarnar della uergine pura & discendere idio di cielo in terra & cosi siconcorda ogni figura che per camparci dalla infernal guerra iesu figliuol didio nel mondo uenne & per noi morte & passion sostenne Et non uera altro modo a liberarci perlo peccato del gran padre antico di se non col sangue suo ricomperarci & farci amico quel chera inimico & cosi uenne in terra per saluarci nel uentre di maria sempre pudico & questo equel chel ciel ministra & regge & cieca & stolta & uana ognialtra legge IlReudito Iosafat stupefacto u chiaro confessa & cocede alla fede icare: & di christo & dice. ice a po Benedecto sia lhora elgiorno elpunto poli. chio racquistai: del cel per farti herede certe & essere reco aranto bene assumpto alluminato della sancta fede tu mhai di dolce foco ilcor compunto chi prouo quel chalchun per fede crede bapteza me nel nome di giesue & tutto ilmio reame prendi tue



a dio del modo humana pompa & magna & tu signor per tutto maccompagna Iosafar stato un poco dice a Ba rachia suo barone che louuo le lasciare in suo scambio. Perchio tho sempre amato barachia & conosciuto in remolte uirture te io tiuo dar tutta lasignoria los impobis accioche lopre tue sien conosciute che a me conuien cerchar per altra uia & piu recti sentier lamia salute mo & pero dacceptarla sia contento dellaqual sia giustitia ilfondamento Risponde Barachia. Io non son degno di tal principaro ma credo che habbi facto per prouarmi chi non ho teco tanto meritato che debbi aquesto grado solleuarmi 1018 Risponde Iosafat. Cosi dal nostro idio eiordinato & pero non uoler piu contrastarmi non alzo pietro gia pescator uile grandeza i no:ma sol lessere humile Piglierai questo sceptro & lacorona & questo amanto: sorto ilqual sicopra & sia difesa ogni persona buona che uirruosamente ilmondo adopra



na Iosafar partito di nascoso da sua perla uia dice cosi. i ongined O Non fuggi mai di gabia uccel si lieto chi miparto da uoi cieche delitie minori doue non uisse mai nessun quieto ib odo per leguir queste fragili dinitie les annal 10 fon si sconosciuto & si secreto loupsb chi non curo dalcune sua malitie lale hor ueghio ben lerror del mondo scorto one: & chio son pelcammin che arriva alporto Iosafar giunto nel diserto truoua uno romito & dice. ne Guarditi iddio sapresti tu insegnarmi 110 un romito barlaam che sta nel bosco Dice ilromito. achia Tu se qualch : c.nbra & uien qui per tentarmi :& uatrene in pace chio tiriconosco losafar dice. Tort olds supsedd Io sono seruo a iesu ru puoi toccarmi insegnamel per dio Ilromito. lo nol conosco lofafar. In meder ib od en od o I gno lo son digiuno se tu unoi fratel mio tati darmi un po damangiare eme Vacti con dio Marado sub andla anno fi



10 & tutta lamia provincia ho convertita dice. elpadre mio quale esfacto christiano 013 siche latua uenura non fu in uano Barlaam risponde. Benedecto sia tu baron mio franco anla la ditutto unolsi ilsignor ringratiare io so che tu debbi essere molto stanco & pero tiua drento a ripolare ecie dellacquaio uogliam dire del bianco & io andro dellherbe a procacciare non remer di niente: & pensa teco e leco di usuere & morirti qui con meco tello Stando nel diserro uiene uno angio lo annunciare lamorte a Barlaam. Ascolra barlaam lagrande offerra ato & uolgi uerso idio tua uoglia immensa far dice presto latua speranza sara cerra peroche idio taspecta alla sua mensa daquesta ualle lachrymosa incerta lanima a tanto gaudio sidispensa non temer di colei alcuna sorre le le solob O che dal uulgo bestial chiamata emorte Barlaam uolto a Iosafar dice come lan giolo gliha annuntiara lamorte. O iolafar lancuslimo figliuolo sappi chel nostro idio nel ciel maspecta lanima sento gia leuarsi auolo offi fii anni

per tornar alla fua patria dilectamal anna ma sol mineresce de lasciarti solon es bagle sendo lanima mia con reco strecca il odoll non pianger di colui che erriuocato alla sua parria: che saresti ingrato losafat piangendo dice a on unio io fo che ru debl.marlamico Barlaamido binico O suenturato a me doue son giunto oue milasci in questa selua errante perche non fui daquelle fiere absumpto per non ueder latua morte dauante ogni speranza mia perdo in un punto fammi neltuo uoler tanto costante dolce signor per rua piera infinita chi possa sopportar questa partita Ma ru padre dilecto che non chiedi se tanto mami nel divino aspecto perche sol questa gratia non concedi che reco muoia ilruo fedel sugerro Barlaam dice. O dolce figliuol mio confessa & credi che tu sia riseruato aqualche effecto ascolta quel che barlaam tidice ancor meco farai nel ciel felice los Seguira Barlaam & dice a Iolafar. Tu uedi iluiuer nostro quanto esbrieue che presto come fior passa & non dura Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC.

Sil ogni nostra speranza aluento liene lamorte esfin duna prigione scura achi ben uiue: aglialiri eidura & grieue channo posto nel módo ogni lor cura fa che tu stia con meco in oratione poi midarai larua benedictione Seguita barlaam dicendo. Quado lanima fia dal corpo sciolta questa misera spoglia prenderai oto con letua mani fa chella sia sepolta & di me spesso riricorderai lauita poi chella tisara tolta ancor liero nel ciel miriuederai Iolafat dice. Alcelo lo benedico te con rutto ilcore cosi tibenedisca iltuo signore Morto Barlaam losafar lose pellisce dicendo. Dapoi che re paruto o sommo iddio di riseruarmi aquel chio non intendo lanima piglia ru del padre mio lacarne che fu terra io glielarendo lanimo elcore & ogni mio delio dolce signor nelle tua man commendo fa che sia meco sempre in compagnia fato li chio posta seguire perla tua uia UE 112



